# ANNOTATORE FRIULANO

Giornale di Agricoltura, Arti, Commercio e Belle Lettere

Si pubbilen ogni Mercoledi e Sabato. — L'associazione annua è di A. L. 20 in Udine, fuori A. L. 24, semestre in proporzione. — Un numero separato costa Cent. 50. —
La spedizione non si fa a chi non antecipa l'importo. — Chi non riffitta il foglio estro ollo giorni della spedizione si avra per tacitamente associato. — Le associazioni si ricevono in Udine sil Ufficio del Giornale. — Lettere, gruppi ed Articoli franchi di porto. — Le lettere di recismo aperte non si affrancano. — Le ricevute devono portare
il limbro della Redazione. — Il prezzo delle inserzioni a pagamento è fissato a Cent. 15 per linea oltre la tassa di Cent. 50 — Le linee si contano a decine.

## CUIDA PER CL' ISTRUTTORI DI CAMPAGNA

## QUARTA LEZIONE DOMENICALE

Utilità economica e civile delle numerose associazioni di famiglia nelle campagne o loro governo.

Ai maestri. - Non devesi l'istruttore immaginare, che le sue lezioni abbiano da toccare solianto l'agricultura, quale mezzo di materiale prosperità. Ei deve farsi all'ocensione maestro di civile e sociale moralità. Al Popolo di compagni, fuori degl'insegnamenti religiosi ch' ci riceve in Chiesa, ben pochi altri ne vengono di quelli che gli abbisagnarebbero. Ciò che gli altri possono apprendere dai libri dovrebbe ai popolani di campagna venire dalla viva voce di coloro che cercano il comun bene. Malti dei loro difetti verrebbero a correggorsi ed attenuarsi al grido di coloro che li amano e li istruiscono, senza alcun personale loro interesse. Come bene osservava il parroco de Grignis, molte cose che non hanno il loro posto in Chiesa potrebbero dirsi nelle lezioni domenicali : cose nelle quali il clero istrutto e zelante non dovrebbe vedere altro che un complemento necessario dell'istruzione puramente religiosa che si fa dinunzi agli alturi del Signore. Esso vedrebbe altrest, che con questa istruzione complementare non sumenterebbe le sue fatiche, se anzi non dimezzerebbe quelle del confessionale e della catteden. Se nelle conversazioni esso giungesse p. e. a persuadere l'atilità del costume di quelle famiglie patriarcali numerose, che vanno divenendo ogni giorno più rare anche nelle campagne, egli avrelibe servito grandemente alla rigenerazione morale ed economica de' campaganoli. Diciamo brevi parole su questa tema; poiche la smania di dividere e suddividere le famiglie contadinesche si è con troppe grave danno generalizzata.

Danni economici del troppo suddivi-dersi delle famiglie contadinesche. L'uomo povero ed isolato diventa di giorni nostri così impotente dinanzi ai capitali ed alle macchine, ch' ei deve in tulle le arti ed industrie associarsi con altri, se non vuole per-dere ogni speranza di uscife da questa sua poverili, o piuttosto miseria ed assoluta impotenza. Non durera fatica l'istrattore a persuadere questo fatto, essendo esso anche troppo evidente agli occhi di chi sente la propeia debolezza dinanzi alla forza altrui. Robu fa roba, dice il proverbio volgare. Ma bisogna persuadere si villici, che la vigoria delle membra, la salute, la buona voiontà, l'operasità, l'intelligenza sono pure un capi-tale; cd un capitale, che può fruttare gran-de interessa a chi sa associata con chimide interesse a chi sa associario con altri, in modo de trarce il massimo profitto. Di una tale associazione ha bisogno più che qua-lunque attra industria quella dell'agricoltura, e più di tutte può approfittarne. Svariatissi-mi sono gli oggetti del layoro dell'agricol-tore; e nella officina di questi c'è posto per l'uomo il più robusto, per la donna attenta, per il vecchio debole, per l'inesperto regazzo. Tutti hanno qualcosa da fare nell'azien-da comune e tutti possono vicendevolmente giovarsi: e ciò mentre in altre arti, o si cerca il lavoro soltanto degli uomini, o solo delle donne, o dei ragazzi soltanto, lasciando così parte delle forze inoperose, o costringendo i membri d'una famiglia a dividersi in varie parti. Ora delle associazioni quale la più naturale, che quella della famiglia? Quale la più utile, se si sappia conservarla intera in tutti i snoi rami? Ed ecco, che qui si tratta di mostrare ai villici, prima il vanteggio di conservare le famiglie numerose; poi il modo di condursi per evitare le inopportune divisioni.

Per vedere di quanto comune vantaggio sia una numerosa famiglia contadinesca a tutti i suoi componenti, basta osservare quanto avviene allorchè una si discioglie in due, od in tre. Intanto gli strumenti rurali, i quali rappresentano un capitale non piccolo, si devono subito avere in duplo ed in triplo. Una spesa sovente difficilissima e quasi impossibile a farsi; ed in ogni caso una somma resa infruttuosa, che impiegata invece in bestiami tornerebbe di profitto. Mentre prima s' avea un solo fuoco, dopo se ne devono tenere i due ed i tre. Quante legna di più non si devono bruciare! Sommate gli affitti di cusa di due, o tre famiglie, che prima ne componevano una sola, e certo questa som-ma superera d'assai l'affitto di prima. Due, o tre persone devono attendere alla custodia. della casa, dei bimbi, alla cucina; mentre prima ne bastava una sola. Al mulino, dal fabbro, dal falegname, al mercato, devono andare tre, invece d'una persona. In un anno, per queste ed altre cose, quante giornate di lavoro non si perderanno! Quento non si spenderà di più nel fare le provviste a piccole partite, invece che all'ingrosso! Come meglio ci si trova il suo conto quando si possa ammazzare uno o due grossi majali, invece che tre o quattro di piccoli: ed altrettanto dicasi di altre cose. In una grossa, famiglia s' occupano assai bene tutti i fanciulli, delle varie età, quale a custodire i bo-vi, quale a pascolare le pecore, i porci, le oche, i polli d'India. Se v' ha qualche vecchio, ei può restare in casa, badare alla stalla, all'orto, e fare lavorucci di minore fa-tica. Nelle piccole famiglie a qualcheduno di questi vantaggi si deve sempre rinunziare, S' ammala un individuo in una grossa fami-, glia: e per questo i lavori della campagna non soffrono gran fatto. In una piecola la muncanza, spesso possibile, del solo como, che

## APPENDICE

LA COBSA DEL PALAZZO

TRADIZIONE UMBRA

centinuazione vedi Num. 7.

Le sciagure della superstite famiglia del Bono avevano gia tanto interessato l'animo del giovine funajo, che la memoria di Aurelia, spogliandosi sempre meglio di quel senso di tristezza che prende il luogo della passione perduta, aveva contratto la virin di tirarsi dietro la sola compiacenza che prova chi ha beneficalo una persona amala. Poco a poco quel trascorsi giorni di amore aveano portato l' usato frutto, che è una più decisa inclinazione alla vita degli affetti; e Michele, raccogliendo le speranze dell'avvenire su quegli esseri che avevano compatito alla sua desolazione, vedeva le cure a loro rivolte avvivate in una luce di tenerezza, che gli pareva riflessa dal bisogno ispiratogli da Aurelia di credere al bene e di praticarlo. Questa persuasione aveva portato con sè una particolarità nella maniera ch' egli teneva con la vedova del Bono. Egli siesse aveva in quella trovato qualche cosa di simile alle affattuose dimostrazioni che il cuore gli avea più volte suggerito dinanzi all'orfana di Montefatco. Lungi però dal vedere in questo gl'indizi di una nascente passione, la naturalezza di quel ricambio di benevoli uffici, la tranquilittà del suo animo e quella che appariva in Cecilia, non gli fecero nascer mai dubbio sul genere di affezione che lo legava alla donna; e forse questa sicurezza, e non altro, fece che i suoi sentimenti per Cecilia rimanessero sempre nei termini di una fedele e rispettosa

Quanto alla vedova del Bono, la bisogna andava altrimenti. Le cure affettuoso di Michele avevano un carattere così singolare, vi appariva una gioja tanto sentita, che la compiacenza del beneficio non poteva esserno la sola cagione, è cercandone un altra la madre di Giannetto si sorprendeva in uno smarrimento fantastico, come quando il pensiero erra dietro le immagini delle-prime speranze del cuore. Un' idea che non mancava mai di venir ultima in quel sogni; quella del sentirsi in corto modo rea verso la memoria del povero Tonio defunto, valse a farle meglio comoscere se stessa dinanzi a Michele; per lo chè senti il bisogno di chiamare a disamina quello strane inclinazioni del cuore, colla serietà di chi calcola i mezzi della propria sorte. Finirono allora le sue estasi, poiché in sull'entrare la via delle illusioni, essa faceva per attaccarsi al mondo delle realtà, e i primi pensieri erano che a lei non si affacevano più per nessun conto i desiderii e le pretese della giovinezza; e considerava la sua età, le sue disgrazie, le nuove cure che le imponeva l'ufficio di madre. Se non che dietro a queste verilà un' altra si faceva strada a quando a quando; quella del sentirsi giovine il cuore, inchinevole al sensi affettuosi, e capace di prendere in grado la benevolenza dell'orfano di Montefalco: la qual cosa gettava per un momento un lampo d'innocente letizia su quanto di anorezzabile i fristi casi che le erano toccati aveano lasciato nel suo presente. Comunque, il fatto era che il tesoro di bellezza e di sensi soavi rimasto alla vedova del Bono, aveva ancora, alla sua età di trent'anni, l'incanio che dimanda corrispondenza d'amore. Il suo volto che ebbe fama di avvenente s'era certo muiato; ma per quel primo colpo cho disturba la sola freschezza, lasciando risplendere ancora il raggio che rivela tutta la vita, sebbene adombrata in una nube di mestizia.

Michele, col tatto latintivo che spesso troviamo nel nostro popolo, aveva indovinata la prima giovinezza di Cecilia, nè ignoro nulla di quanto Iddio aveva dato a quella donna per destare le simpatio dell'affetto. Le circostanze della gita a Cocolla avrebbero forse sparso nelle loro anime i principi di un attaccamento meno tranquillo, se un caso isappia fare per bene, vuoi la saminagione, vuoi l'arature, o qualche altro lavore, non può talora essere in alcan morle supplita, e grave danno ne consegue. Guai per questa, se la coscrizione, o la morte gli porta via quest' unico uomo secola disfatta del tutto! Ma tatti sanno, che l'agricoltura ha certe operazioni, le quali debbono essere fatte in quel tal punto, nè prima nè dopo, come sacabero, p. e. il taglio della messe in un campo, lo sialciamento ed il raccolto dei fieno in un altro. Dove vi sono molte braccia le si portano dall' un campo ull'altro per ordino che nei levori v'è staggior orgenza, e tutta riesce meglio; deve sono scarse si deve sempre, ad antecipare taluna, o postecipare tale altro di queste operazioni con grave scapito.

Gli esempli sott occhio di tutto codesto non mancano in alcun villaggio; cosicche l'istrutture può trovarsi sempre in caso di avvolorare coll'argomento dei fatti i suoi ragionamenti. Qui però ancora non istà il più difficile; chè vi si mostreranno in molti casi inevitabili le divisioni per il cattivo ac-

cordo nella famiglia.

Le dissensioni nelle famiglie dei contadini dipendono di consueto da certe cause

che procureremo di cuumerare.

Oli il capo di casa ha una cattiva condotta, abusa di ciò che tiene in mano, non è equo ed imparziale, o non ha abbastanza vigilanza ed autorità per impedire i disordini e le sottrazioni di qualcheduno. Od alcuni dei membri della famiglia hanno ingiuste prevenzioni è diffidenze verso di fui: o le mogli di diversi non avvezzate in casa alla reciproca tolleranza fanno nascere dissidii. O vi sono inegnaglianze nel matrimonii, nella figliuolanza, per cui uno teme di lavorare per gli altri; o queste inegnaglianze sono nella quota parte del possesso, sicche qualcheduno crede di arricchire chi ha la porzione maggiore. Come condursi, come provvedere in questi ensi? Ne diremo qualche parola, tenendo quella brevità che i limiti del giornale c' impongono.

In quanto alle ingiuste diffidenze verso il capo di casa, abbiamo già indicato, che gioverebbe assai a dissiparle il registro domestico, il quale metterebbe ordine a molte altre cose. Perciò appunto bisognerebbe persuaderne l'uso. Esso, unito alle severa custodia sotto chiave dei raccolti e delle cibarie e di tutto, all'ordine, ai frequenti consigli di famiglia nel disporre delle principali fac-

nespettato non avesse svolto quelle prime tendenze, occupando i cuori con altre cure. Una qualunque affezione al punto di rivelarsi, si offende alle minime contrarietà, e sbatdanzila in sul nascere avviene apesso the si raccolga nel cuore e si taccia. L'incontro di Michele che ci facciamo a narrare diede motivo a questo fenomeno.

Alfa prima fermata, che fu a Spoleti, alcuni de' nostri viaggiatori avevano stretta conoscenza con un tate compaesano il quale, avuto dai medesimo cane idrofobo un grosso morso nella gamba sinistra conducevesi al Santuario di Cocotta esso pure con meno povera apparenza; ma infastidito più d'ogni altro dalla riportata forita. Nessuno di quei del Cassero avera mai avuto the fare con quell' nomo, non saperdone quasi altro che il nume. Ma come a concittadino non imahearono di usargli ogni gentitezza. Michele solo vi 'aveva ritrovata una vecchia attinenza. - Quett' nomo era Barnaba, il domestico di Maurizio il Pantesima, e della signora Anastasia. Im prima vista di costni produsse una disgustasa impressione well animo del funcjo. Avrebbe voluto evitarne l'incontro; ma d'altra parte la memoria di Aurelia gl'ispiro in breve il desiderio di volgergli la parola. Rimasto qualche tempo infra due, sceise d'interrogario in modo, che il discorso interno all'orlana di Montefalco paresse cadulo come a caso, e seuza alcun intendimento per parte sua. Così avvanne, o almeno egli fu contento del modo; se no

cende, ai resoconti finali in capa all'anno, può servire a mantenere la buona atmonia fra gli uomini dei diversi matrimonii compenenti la famiglia contadmesta. Le famiglia patriarcali, di cui ve n' la ancora qualche esempio fra di noi, ma che sono frequentis-sime nel puesi siavi, rimosti actto questo aspetto quasi simili agli Arabi, formano una specie di Repubblica di padri, con alla testa il capo, che n' ha la direzione suprema e che comanda ai grandi ed ai piccoli, sempre però coll'appaggio, col consonso e col consi-glio degli altri. Così l'autorità del capoccia viene ad essere accrescinta e moderata ad un tempo, perché egli non abusi del suo posto di fiducia. D'accordo i padri fra di loro, o sorvegliata ed assistita l'amministrazione del capo medesimo, assai più difficili divengono i dissidii domestici, gli atti d'insubordinazione dei giovanetti e rugazzi, le sottrazioni clandestine dell'avere comune per parte dell'uno o dell'altro ad usi speciali. Nei consigli di famiglia, fatti solennemente nelle diverse stagioni, e più particolarmente in certi casi, si stabiliscono le cose bisognevoli per i singoli iudividui da provvedersi ed i modi di farto. Il capoccia, onde togliere ogni ingiusto sospetto che potesse miscere comiro la sua amministrazione, commette di quimdo in quando, ora all' uno, ora all'altro dei capi, di fare le spese e le vendite, e quando bisogni si reca egli al mercato con nno di essi. Si vedono alle volte delle famiglie rette a questo modo con una sapienza, che non ha l'eguale nel reggimento di quelle maggiori Società, che si chiamano Stati. Ogni cosa è a suo luogo, tutto vi si fa a suo tempo, si provvede a tutti ed a tutto. In tali famiglie numerose assai di rado si patisce mancanza del bisagnevole, e quasi sempre si ha qualcosa in serbo e si fanno spesso degli avanzi che accrescono la comune agiatezza. Chi ama il Popolo non può mai abbastanza insistere sulle istruzioni per conservare ed accrescere il numero di tali famiglie esemplari. I maestri possono inflaire sulle menti dei giovani con qualche racconto; i proprietarii coll'informarsi autorevolmente sulle particularità dell'amministrazione delle famiglie da loro dipendenti e col dare opportuni consigli; i parrochi e cappellani con qualche buoun parola detta a tempo per la pace, per la concordia, per la buona armo-nia, insegnando il debito di ciascuno di cooperare al bene degli altri socii, mostrando le brighe, le spese, la miseria che provengono

che ai primi conni polè notare come a culti non piacesse intrattenersi di quel proposito. Cio gli fece nascere dei sospetti; onde, senza insister più oltre su quelle materie, troncò il discorso per aver aglo di pensare al modo da tenersi, dietro la repugnanza mostrata da Barnaba a parlace di Aurelia.

Avendo udito, che la dolorosa ferita non permetteva a costui di stare a lungo a cavallo, costringendolo a frequenti fermate, pensò che gli sarebbe avvenuto di rincontrarlo durante il viaggio, e che allora pilteva aver presa una qualche risoluzione sul meglio da farsi. Ed ecco appunto che nel piccolo villaggio di...... trovò che Barnaba aveva preceduto di mezz' ora circa di cammino la brigala del Cassero. Inaspettatamente Michele se lo vide da presso, e mostrar premura di prender seco discorso. Ma il suo stupore si accrebbe, quando quegli prese a volgergli un mondo di dimande sul conto di Aurelia. Il funajo non gli tacque nulla dell'essere e dei costumi della fanciulta; e questo nuovo contegno nel domestico di Maurizio il Fantasima, fece prendere tutt'altra direzione ai sospetti venuti al nostro Michele nel primo suo incontro a Spoleti con Barnaba.

Ma tutti quei dubbj fecero in lui luogo a un terribile vero la sera del suo arrivo all'Aquita in una tavernaccia, dove eta andato a prender albergo per la notte anche Barnaba, con gran meraviglia di tutta quella povera gente. Costui tratto in didelle separacioni, dalla liti che talora ne sono da conseguenza, della snapezanza dei reciproci

Quando uno dei podki che ha figli adulti si lagna, che i suoi lavorino per mantenere i piccini dell'altre, venga una parola ambrovole del parroco injuttore a farall conoscere, che i doveri del cristiano verso il prossimo si esercitano in primo luogo nella lamiglia; a permaderlo, che i auci riceveranno ben tosto lo stesso servigio dai figli dell' altro parente; che le famiglie non sono futte per durare ne mi giarno; ne un anno; ma per perpetuarsi, e che guni se in esse non ei prestassimo servigio l'un d'altro. Se questi umori d'inopportune separazioni nascono a motivo degl' ineguali diritti sulla comone sostanza, che accrescendosi sarebbe dopo anche inegualmente ripartita, con apparente scapitar d'una delle parti, si faccià fare un giusto calcolo ni villici; mostrando come, sottraendo la maggiore porzione, gli scapiti ricadono anche su chi ha minori diritti. L'agiatezza della famiglia ed i suoi incrementi si formano di due elementi: di ciò che si possiede già, e del lavoro. Ora se uno ci mette nella società una maggior parte di sostanza posseduta, l'altro una maggiore quantità di lavoro, con tali compensi la società sussiste sopra eque basi. Sciolgasi questa società e ne risentiranno svantaggio del pari la parte che possiede più terreno, o bestimmi, od altro, ma meno braccia da far fruttificare questa maggiore sostanza, e la parte che abbonda di queste, ma resterebbe con poco o nulla di suo. Poi, la parte che lavora di più non consuma anche di più?

Consideriamo tanto importanti per la buena economia le numerose associazioni di operni nelle rustiche famiglie, che noi crederemmo di avere ottenuto assai per l'educazione civile e morale delle campagne, se all'improvvido egoismo che divide e produce miseria, si giungesse a sostituire il previdente all'etto, che unificando semina la prosperità.

### COLTIVAZIONE DEGLI ASPARAGI

Fare l'elogio degli asparagi come cibo gustoso e salubre, e specialmente appropriato alle persone che conducono forzatamente vita sedentaria, e che difettano nella forza digestiva, sarebbe superfluo. Tutti conoscono il

sparte il giovine di Montefalco, con un'aria risoluta insieme e picna di spavento: — Giurami per l'anima di tua madre, gli: disse, che mon parlerai con nessuno, nè prenderat vendetta dei tradimento che sono per rivelarti.

Michele atterrito non seppe travare risposta, e giuro macchinalmente come gli veniva richiesto. L'altro seguiva: — Sappi ora che Aurelia, la tua protetta, l'angelo d'innocenza come fu la chiami, che credevi aver salvata dalla miseria fu vittima di un atroce proposito.... Io te la chiesi per porne a prezzo l'opore; tu ti piegasti a critermela, ed essa fu raccolta in una casa di perdizione, da cui passo in un'altra più.... nel fondo d'ogni immondezza..... Conosci tu Maurizio il Fantasima?.... e il suo mestiero?... — A queste parote il funajo si fa' smorto in viso, e afferrando per un braccio il suo interlocutore colla forza della disperazione: — Taci, demonio, disse, con una voce simile al rantolo di un moribondo: e senz'altro lo trasse fuori della taverna.

— Parla suttovoce, continuava Mighele, fermatosi in sulla via; e giurami per iddio o per tutti i santi del paradiso, se è proprio vero; e se vi è ancora riparo.

— A questa confessione mi ha spinto il timore di mortre di rabbia come un cane; il timore che S. Domenico non liberi dal male un nomo che ha nell'anima il peccato..... pensa se non è vero ciò che ti ho dello.

pregio eminente di quest' erbaggio; il quale per la sua precocità, oltre ai diversi modi in cui viene mangiolo solo, può anche so-stituire con vantaggio i piselli nella minestra di riso, d'uso tento presso di noi comune.

La bontà ed utilità degli asparagi fa sì, che non vi abbia quasi proprietario di terre e coltivatore alquanto agiato, il quale non vo-glia averne nel suo orto. Ma per mancanza di cognizioni e di cure molte volte si spende assai, e non si ha un produtto corrispondente in qualità, quantità e per durata. Per questo motivo, e perchè quando i postri paesi sieno congiunti mediante la strade ferrate col settentrione, noi potremo fure degli asparagi un lucroso commercio nell' Austria, nella Prussia e Gno nella Russia, mandando a que' pacsi le primizie; abbiamo pensato di raccogliere istruzioni da coloro che fanno il meglio in questo ramo di coltivazione. Facciamo quindi un estratto d'un lavoro sulla coltura naturale ed artificiale degli asparagi del sig. Loisel, giurdiniere parigino, che ne fece la coltivazione in grande, attenendo prodotti copiosi, scelti, grossi e d'una durata che giunge fino ai trent' anni. Dal suo scritto pieno d'inutifi ripetizioni e poco bene ordi-nato, ma contenente buoni precetti, togliamo la parte che meglio la per noi, aggiangendo, ave occorrano, gli opportuni schiarimenti.

Piantagione per raccogliere le semenze, seminagione per averne le radici (zatte) da trapiantare.

Siccome gli asparagi bene scelti e piantati possono dare ottimo ed abbondante prodotto per una trentina d'anni, torna conto di essere assai scrupolosi nella scelta delle radici. Tanto costa una piantagione che dia asparagi grossi e scelti, quanto una che non ne produca che di sottili, come accade laddove non si agli colle dovute precauzioni. Una precauzione in questo essenziale, si è quella di non fidarsi d'altri, comprando le pianticelle, o ricevendole anche dagli amici, um di procacciarsele da sè colla seminagione: Così si raggiunge il suo scopo più presto.

Si comincia adunque dal prepararsi, nei modi che saranno indicati appresso, un' ajuola di piante d'asparagi per il solo scopo di ritrarne il seme. Le radici da scegliersi per questa piantagione devono essere le migliori di tutte, e si procederà nella scelta come in-

- Hai dungue paura di finire arrabbiatol.... Ebbone, dimmi se siamo in tempo di salvar Aurelia?
- Dalla casa di Maurizio lo credo; dal disonore chi sa i
- Dunque torniamo .... affrettiamoci.... bisogna liberaria, se ti é-cara la wita.
- Domani saremo a Cocolla; chiederò la mia grazia promettendo di far tutto che a le piacerà.
- Ma intanto!
- Sono venti giorni che dura la seduzione più forte contre di lei. Se è ancora innecente, non temere che non resista per un altro giorno.
- Aspettare un altro giorno, e tutto il lempo che ei vorrà a ritornare!... È impossibile!
- Puoi tu consentire che un cristiano si muoja di rabbia?
- Torneral dopo, a Cocolla.
- Il veleno non me ne darebbe il tempo. Sai tu quanta cantela abbisogni per non pracipitare la liberazione di Aurelia?
- Anderò jo solo.
- Rovineresti a colpo sicuro la cosa.
- Aspellare!.... Aspellare !.... Mio Dio !....
- Un sol giorno di più/
- E intanto?
- Bada di simulare su tutto, se ami che riesco a bened' affare. Addio? A domani i — e rientro nella laverag.

(continua)

dicherossi più sotto, parlando del trapianto stobile. Se malgrado l'attenzione usata ne risulmisero il secondo anno alcune senza la richicsta grossezza, conviene strapparle dall'ajuola di semenza, affinchè nella leconda-zione naturale dei semi le piccole, o medie, non influiscano a danno delle migliori. Insomma non hisogna conservare per quest' uso, che quelle di prima grandezza. Una trentina di piedi d'asparagi possono bastare a pro-cacctare semenze per una casa delle più grandi. Si pianteranno le radici ad 80 centimetri di distanza l'una dall'altra, sopra due file ugualmente distanti fra di loro e con vece alternata. Saranno date a questi asparagi tutte le cure che si adoperano verso gli altri do cogliersi. Di questi non se ne toglierà nessuno mai; ma si daranno agli steli degli appoggi, affinché non vengano rovesciati, o smossi dal vento, o da altre cause. Si sorvegherà attentamente a preservarli dagl' insetti ed animali nocivi. Per essere sicuri d'avere semente della migliore si aspetti il terzo anno a raccoglieria. Il raccolto si fa alla fine d'ottobre, od anche ai primi di novembre. Le sementi, che crescono sulle punte dei ramicelli e le laterali che sono piccole e mal nutrite non si raccolgono; ma solo le più belle e più grosse. Non si fa neppure raccolta dei se-mi dagli steli che ne sono troppo carichi ed affatto rossi; bensi da quelli che ne hanno pochi e più scelti. Di queste care minuziose si è dopo assai bene compensati.

Ruccolti i semi, si ingliano gli steli e si trattano al modo ordinario degli altri asparagi. Con replicate lavature si purgano i semi dalla polpa, che rimane ad essi attacenta dopo schineciati, si lasciono asciugare per una quindicina di giorni su di una carta in luogo ventilato ed asciutti si conservano in sacchetti di carta. Sono buoni per due o tre anni; meglio però adoperare i nuovi, che

danno una pianta più vigorosa La estensione del suolo per la seminagione dev'essere proporzionale al numero delle radici che si voglicità oftenere. Supra un metro quadrato ne stanno da 75 ad 80; ma per fare una buona scelta bisogna sempre seminare un numero doppio di quello che si abbisogna. Il buon successo della piantagione dipende principalmente da questa scelta. L'ajuola destinata alla seminagione non deve avere più di 1 metro e 33 centimetri di larghezza, ed una lunghezza proporzionale al bisogno, onde poter prestare alle pianti-celle tutte le cure richieste.

Dai primi giorni di marzo fino al termine di questo mese ed anche fino ai 45 aprile, ma non più tardi, si comineia dal coprire il suolo d'uno strato di 46 a 48 centimetri di terriccio formato col concime di vacca o di cavallo ben consumato; poi si lavora questo terreno da 40 a 50 centim. di profondità, avendo cura di ben amaigamare il terriccio colla terra, in modo che s'immedesimino. Una ventesimo parte circa di sterco pollino ed altrettanto di cenere lisciviata misti convenientemente al terriccio procurerebbero un bello sviluppo degli asparagi. La terra dev' essere preparata con bel tempo, essendo meglio aspettore, s'esso è piovoso; poi purgata da tatte le pietre, radici est erbe cattive ed occorrendo crivellata. Si operi insomma, come se si trattasse di terra da vasi.

Per eseguire la semina si tracciano, alla distanza di 12 centimetri l'una dall'altra, delle righe, con buche profondo di 2 a 3 centim., nel di cui fondo si collocano i semi discosti fra di loro da 4 a 5 cent.

Seminata tutta Vajuola, la si ricopre di uno strato di terriccio ben consumato, in guisa che i grani se ne trovino coperti uniformemente per 3 o 4 centim.

Seminati i grancili, bisogna sorvegliare tutti i di il seminato, igrigandolo di quando in quando, se regua seccion e strappando tutte

le male erbe che spuntassero. Fra le cinque e le sei settimane si mostrano alla superficie i germogli degli asparagi, cui si dovrà con somma cura difendere dogli insetti che ne sono ghiotti e specialmente dalle lumache, cui bisogna levare ad una ad una, massime se il tempo è piovoso. Utile sarebbe in ogni caso di coprire il suolo di calce viva polverizzata, che ne distruggerebbe molte.

Quando le pianticelle avranno raggiunta l'altezza di 4 a 5 centim. si potrà già levarne una parte delle men belle, e che non promettono una buona riuscita Così si lascia anche più spazio fra le altre piante, che possono crescere a miglior agio. Una simile aperazione si fa quando gli asparagi sieno cresciuti a 7 od 8 centim.; cosicché rimangano da ultimo ad una distanza da 10 a 12 centim. l'uno dall' altro. Alla superficie del suolo si dà allora una leggera sarchintura colla piccola zappa a forcella e poi vi si sparge sopra del terriccio nuovo e crivellato, misto ad un po' di cenere lisciviata per circa 2 centim. di altezza; ciocche giova assai alla rigogliosa vegetozione delle pianticelle. Già s'intende, che l'opera di sterpare le cattive erbe, d'irrigare al hisogno, nonché di sarchiare leggermente, se il suolo a causa di lorti pioggie o per l'irrigazione fece la crosta; quest'opera, d'essi, dev'essere continuata. Così al settembre le piante avranno da 50 a 60 centim. d'altezza e più ancora e le loro radici saranno vigorose e belle.

Appena le piantine fanno le loro foglie, bisogna prendere somma cura per preservarle dagli attacchi d'un piccolo insetto, chiamato-il criocero degli asparagi, il quale va a deporre le sue nova sui piccoli steli. Bisogna coglierle prima che nascano, poiche da quattro a sei giorni dopo ne nasce un bruco bruno-verdestro, il quale rode le foglie e la pellicola della pianta fino a farne morire lo stelo. In tal caso le radici fanno uno sforzo per produrre un nuovo stelo: ma ciò le indebolisce ed esse non sarebbero più buone. Perciò la guerra a quest'insetto dev'essera continua, giacole in un anno può riprodursi più volte. Quando gli steli degli asparagi in-gialliscono alla fine d'ottobre, od al principio di novembre, si tagliano da 2 a 3 centim, sopra il suolo, passando leggermente il rastrello sopra di esso e si lascia stare così le piante per tutto l'inverno. (continua).

#### CREDENZE POPOLARI

fra le Nazioni Cristiane d'Oriente.

In una serie d'articoli pubblicati dallo scrit-tore francese, sig. Eurica Desprez, relativamente alla Chiesa Orientale, havvi una parte che si riferisce alle credenze popolari fra le Nazioni cristiane d'Oriente, dalle quali risulta come e quanto le tradizioni istoriche abbiano dal canto loro infinito sul modo con cui le popolazioni intendono e praticano il Cristianesimo. Siccome nella crisi che attuchianta tione accurato l'Europea pra di tualniente tiene occupata l'Europa uno dei punti che attrassero la pubblica osservazione fu la que-stione religiosa, così non sarà discaro ai lettori nostri il fermarsi sopra quella parte degli scritti del signor Desprez che tratta appunto delle so-

pracounciate credenze popolari.

Prima di ricevere il Vangele, tutte le Popolazioni dell'impero turco, in ispecialità la Greca, lu Slava, la Valacca, l'Armena, traversarono epoche di civiltà distinte; e le memorie che loro si attaccano sono tanto più interessanti, se si guardi alla vita semplice e monotona che traggono da varii secoli quelle diverse Nazioni. Per esse l'idea del passato appare raggiante e feconda di seduzioni, in modo da produrre un miscuglio abbastanza sentitida en la la conservata del sibile tra le loro credenze religiose primitive e le moderne che adottarano.

Dove poi questo miscuglio del profano col sacro presenta un carattere particolare d'antichità, si è nella Moldavia e Valacchia. Nelle leggende dei Moldo - Valacchi si rimarcano ancora le profonde traccio del paganesimo romano — Venere, Giove e Morcurio, son nomi famigliari al contadino dei Principati, che non cesso dal nutrire per essi un sentimento superstizioso. Per esempio, dal Giovedi Santo sino alla Pentecoste, il giorno di Giove, il Giovedi rima alla pentecoste, il giorno di Giove, il

Giovedi, viene celebrato scrupolosamente come un

di festivo, i Mbido Vulacchi innuizano preghiere a questo, numa, perche storni la grandine dal loro terreni. Le femmine poi danno al Venerdi la stessa importanza della domenica, sinettendo ogni lavoro di gocchia o d'ago; e non o gla che lo facciano in memoria della passione di Opsu Colsto, bensi in onoro di Venere, a cui quel giorno par loro consacrato.

Alcune fiate le tradizioni del paganesimo si

Alcune fiate le tradizioni, del paganesimo si trovat fuso celle pratiche cristiane, come si rileva dalla festa dello scinit, o anniversario del santo. Ogni casa ha il suo mine patrono, il suo fire, in di cui onore si celobra ogni anno fus poetica solemità. Vi concorrono intili membri della famiglia, e come invitati gli amici e i vicini. Gli stessi avi defianti vi sono in tal qual modo rappresentati da un posto ollo rimane vuoto, o daimnit il quale si osserva una copurta con del pane simbolico, del vino, e del sale.

Inoltre i Meldo Valacchi cercano le interpretazioni più leggiere alle cose stesse che sogliono circondare d'un profondo rispetto. Non havvi, per esemplo, alcuna osservanza ch' essi praticlimo con tanto, rigore, con quanto i quattro digiuni. Or lene, vediano un poco qual sia l'origine d'uno di cesi, di quello di San Pietro. L'apostolo amava una giovinella, pescatrice come ini. Un giòrno di ella non aveva trovato di spacciaro una pesca più abbondante dei soito, toino in casa colle lagrime agli occhi, e il di lei antico San Pietro, per consolarla, ordino petil indomani un digiuno che assicurasso un mercato sicuro alla giovinella. La maggior parte di queste leggende profane s'incontrano in Austria presso i Valacchi del Battato di Temesvar e della Transitvania; ma più spesso ancora nella piccota Valacchia, e nelle montagne moldave, ancor oggi visitate dai semidio di quelle contrade, il conquistatore della Dacia, Traisano.

Presso i Serbi, ch'ebbero una mitologia diversa da quella dei Moldo Valacchi, le divinità pagane rappresentano un'altra parte. Tettavia i'influenza del paganesimo è rimarcabile nolla maniera con cui le Popolazioni Serbe considerano le azioni dei Santi. Stando a ciò che dice il sig. Mickiewicz, i poeti della Servia, sublimi nei soggetti storici e nell'epopoa, avrebbero reso palpabili e sensibili le idee religiose. Una delle loro principali leggende descrive un consbattimento che la lorgo la ciolo tra i santi, e che somiglia molto alle lotte che i pagani facevano nascere tra le divinità dell'Olimpo. Sant'Elia, la Vergine e San Pantaleone, che sono gli eroi di questa leggenda, sono investiti di fanzioni essenzialmente initologiche. Il primo di questi beati, in generale lo si considera nella Servia, come quello che porta il folmine; la Vergine dispone dei lampi e San Pantaleone delle nuvole.

dei lampi e San Pantalcone delle nuvole.

Ecca di qual mantera s' impegna la quistione trai gli abitanti del cielo. « O Signore, esciama il poeta, quale strano prodigio è mai questo? È forse un terremoto? Oppure il mare adatenato che irrompe da' suoi confini? No, il tuono non romba, la terra non trema, l' Oceano non mugge; sono i santi chu si contrastano in cielo le benedizioni: San Pietro, San Paolo, San Nicolò, San Giovanni, Sant' Elia, e con essi San Pontalcone. « La Vergine si accosta piangendo a suo fratello Elia, il padrone del fulmine, e gli racconta ch' essa ritorna dulle Indic, dove règna mia gran corruzione, « poichè i giovani hanno perduto il rispetto ai vecchi, i figli non obbediscono i genitori, gli amici si citano ricendevolmente innanzi i tribusali, e i fratelli si sidano a duello. « Elia, armato del fulmine, risponde che appena i Santi si saranno messi d'accordo sulla divisione delle benedizioni, pregheranno fi Signore di rimetter loro le chiavi del firmamento. Essi chiuderanno i sette cleli e porranno il suggello alle nuvole, in modo che non aggia a cadere una sola goccia di riugiada o di pioggia, e che di notte nun vi sia chiaro di luna pel corso di tre mesi continui. Quando i Santi s' han diviso tra loro le benedizioni, quando Elia, la Vergine e San Pantalcone se ne son provveduti, e che Piotro s' ha preso il vino e il frumento, San Giovanni la fra-

The Trainbeill - Maren

tellanza e l'ospitalità, essi dinandano le chiari dei sette cieli, li chiadon tutti un dopo l'altro e mettono i suggelli alte nubi. Agli Indiani in preda alla siccità ed alte maiattie non rimane attro che di convertirsi e di sollecture il loro perdono.

Evidentemente la è questa tina seeme del paganesimo da capo a picdi, e se non fossero diversi i nomi dei personaggi, l'andamento omovico del poema renderabhe l'illusione completa. Tra le rapsodie molte e degne d'osservazione

Tra le rapsodie molte e degne d'esservazione che formano il ciclo del principo Lazaro, l'ultimo rappresentante dell'indipendenza nazionale, trovianu Sant'Elia, che sotto la specie d'un faico porta al principe un messaggio della vergine Maria.

al principe un messaggio della vergine Maria.

Quando i Serbi asplrano al sopramaturale, hanno, al pari dei Valacchi, dei genii lor proprii e tradizianall, che esercitano non lieve induenza sui loro spiriti. Tali sono le vite, esseri fantastici, a volta antici e a volta fiemici dell' nomo, una sempre animati da sentimenti slavi. Di rado si vinggia senza abbattersi in questi spiriti che si divertono ad insegnarvi la strada o a farvela sinarrire. Le vite figurano sempre aliato di Sant Elia e della Vorgine nelle credenze popolari dei Serbi. La raccutta delle poeste nazionati della Servia, pubblicata da Vak Stophanovic, racchiade parecchie di queste leggende, in cui la vita è rappresentata in pari tempo sotto sembianze patriottiche e pagano.

Esiste notto superstizioni dei Serbi un essere essenzialmente majolico, d'un rango inferiore alle vite, e che occupa o, meglio ancora, tiraneggia di continuo lo immaginazioni. È questo il vampiro, concesione propriamente stava e che ha percorso le contrade del basso Danubio prima di spandersi tra le razze germanica e celtica. Tra i paesi Slavi, la Servia è quello, dovo si ritiene che il vampirismo abbia diffuso il imaggior terrore. Le grandi calamità, quali d'epidemie, le carestie, vengono sempre attribuite a questa azione misteriosa, e in tai caso, disgraziato colni che move il sospetto di mascondere un cuor di vampiro sotto forme mannel Lo si riconosce dalla pallidezza particolare che assumono le di lui carqi e da una specie di trasparenza vitrea che gli si osserva negli occhi. Lo spavento ch'egli ispira, mette a pericolo, la sua vita, e la vendetta del Popolo si scatena principalmente sul di lui cadavere, nella ferma credenza che il polere del vampiro non cessi col cessare della vita mortale. Sempre occupato nella ricerca dei mezzi di moccore, esso abbandona ogni notte la tomba per obbedire all'istinto del male. Per vincerlo affatto, i Serbi hanno il costume di tagliare te gambe del cultavere, raccomandantone il busto al feretro col mezzo d'un lungo chiodo che ne attraversi il cuore.

(nel prossimo numero il line)

## CORRISPONDENZE DEGU ANNOTATORE FRIULANO

Al sig. N. N. a Hassano. — Dobbiamo una replica all'amichevole vostro avvertimento, che ci mandate da Bassano in data del 24 corr. Voi ci avvertite essere erroneo il fatto asserito da un nostro corrispondente (v. n.º 6), che disse stampato dal Roberti un opuscolo, nel quale sta scritto: Chi ha grano non deve sentimento — e che i gridatori dei mercati vendono ai villici ignoranti, i quali s'empiono la testa di false idee e principalmente dell'imtilità del seminare, che non è it migliore consiglio in amunte di abbondanza come questa. Anzi quasi ve ne dolete come d'immeritato afregio fatto a quella ligografia, la quale non stampa simili funfaluche. — Eppure, amico nostro, siamo costrotti a rispondervi, che questa speculazione, anonima in quanto all'autore, e traduttore, il quale si sottoscrive ad una prefazione colte iniziali L. An. P., non lo è in quanto al tipografo e librajo. L'opuscolo di 56 pagine porta in fronte, stampato a chiare note

Rossano Presso A. Roberti tip. e librajo 1853. Noi non passiana asserire, che questa firma non sia ancho faisticata. L'anonimità in up libro di questo genere, che per la grave responsabilità ch'esso implica dovrebbe portare sotto un home proprio, può far apporte la non impossibilità acche della faisificazione della firma d'un tipografic casi che non di rado sogliono accadere in simili speculazioni. Noi però non abbiamo alcun diritto di credere questo, finche lo stesso indiari non smentisca pubblicamente ed in stampa, cho quel libro sta uscito dalla sua tipografia.

Se vi sta proprio a cuore di provare che a Bassano non si stampano simili fanfaluche di che però quella gentile città non ne avrebbe nessuna colpa) informatevi adunque presso la tipografia medesima dei come sin la cosa. Il nostro corrispondente ha citalo la tipografia donde apparisee uscito l' opusodo; mai se in cosa sta altrimenti, faremo ragione al detto e cuque suum!

Al sig. O. F. a Magnano. — No fu grande pincere l'udire de voi, che un altre parroco, il Rev. De Ceccò, intenda amorevolimente alta populare istruzione de' suni parrocchiani in Chiusa nel Canale del Ferro. Aspettiamo da voi impaziontemento qualche particolare circa a questo fatto comente. Tali ignorale virtà senza la stampa non verrebbero portate alla luce del giorno. Il merito sarebbe lo stesso; ma non l'utilità dell'escanolo. Sovente accade, che taluno non pensi al bone ch'el potrebbo fare, se non vede altri che lo faccia. Spesso anche ai bonni manca il coraggio di essere i primi: che essi temono altri non gli accusi di volgri sinlarizzare. Pascolati, De Crignis, Morassi, De Cecco, De Franceschi: ecco armai alcuni motini, cui dobiamo additare con riconoscenza a coloro che vedono nell'istruzione del Popolo il miglioramento morale della Società. Questa nobile gara prenderà, speriamo, un'estensione sempre maggiore, tanto fra il clevo, come fra i maestri laich. A questi uttini, d'ordinario assai poveramente attipendiati, non mancherebbero le Deputazione. So li vedessero dare con frutto agli adutti delle lezioni domenicati, od invernali. Preginamo coloro, che sapessero d'altri parrochi e maestri, i quali facciano como i sovraccennati, a darcene notizia.

At sig. W. M. a Portogracio. — Non è vero quanto vi hinno scritto, che la scuola d'agricoltura nel Seminario d'Udine sia rimesta atto stato di progetto inadempiuto, e che le lodi dei giornali italiani, tedeschi, francesi ed inglesi al Seminario didinese siano state incenso profuso nell'aria instituente. Le lezioni sono in corso da totto il corrente mese di gennajo; ed i giovani le ascoltano assai volontieri: cosiccitè il vostro pensiaro di attuare l'insegnamento agrario, anche nel Seminario di Portogracio, che da circa un terzo de' suoi preti al Friali, sarebbo opportunissimo. Fale presto, se non volete, che il Seminario di Gorizta, o quello di Ceneda piglino il sopravvento su voi. — il nostro profussore pigliò a guida il testo, movamente ristampato con note, di Filippo Re. Trattato un po' vecchia, dirà talano: ma non dubitate, che il giovane maestro sapra approfittare delle ideo di altri nostri agronomi italiani, come d' un Ridolfi, d'un Lambroschini, d'un Becti-Pichat, d'un Malaguti, d'un Borio, e degli stranieri più rinomati; come d' un Thaer, d'un Lielnig, d'un Gasparia d'un Dembasle, d'un Boussingault e di attri che tratasono dell'agricoltura in generale, o di qualche ramo speciale di essa. Poi la scuola sarà un'occasione; ed una volta che i giovani vi abbiano pigliato gusto leggeranno da sè e faranno le loro applicazioni speciali al prese. Affrettatevi adunque, vi ripeto. E utile al clero di dirigere le scuole di campagna: ma quest' istruzione verrobbe ad esso lolta, se non sapesse occuparsi d'agricoltura.

We It sig. Picco offre 100 Napoleoni d'oro di premio a chi sapesse indicare, o rinecnire gli effetti che gli furono rubati.

Luigi Mutero Redattore.

| CORSO DELLE CARTE PUBBLICHE IN VIENNA                                                                  | CORSO DELLE MONETE IN TRIESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | 25 Gen. 26 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 Gen. 26 27                                                                                          | Zecchini imperiali fior 5. 57 6.   5. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obblig. di Stato Met, al 5 p. 410 1 90 518   90 15146   91 112                                         | Sowrame flor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dette dell'anno 1851 al 5 p                                                                            | Boyrane flor. Doppie di Spagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dette » 1852 ul 5 v                                                                                    | 2 di Genova 3230.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| there a report return at a by sign and a                                                               | [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d-tte dell'Imp. Lom. Vencto 1850 al 5 p. 010   101 1/2   233 1/2   233 1/6                             | a di Savoja a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| detto p del 1839 di fior: 100 133 118 133 318 123 113                                                  | da 20 franchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Azioni della Danca                                                                                     | da 20 franchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                        | 25 Gennajo 26 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CORSO DEL CAMBILIN VIETNA                                                                              | [ Calleri di Maria Toresa fior   2, 38   2, 38   2, 37, 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                        | o b o di Francesco I. fior 2, 38 2: 38 2. 37 (12 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25. Gen. 26 27                                                                                         | Bavari Gor 2, 31 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Amburgo p. 100 marche banco 2 mesi 93 1/4   92 3/4   92 3/4                                            | 2. 45   2. 46 1 2 a 47   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45   2. 45 |
| Amsterdam p. 100 liurini olaud. 2 mesi 106 1/2 106 105 1/2                                             | Pezzi da 5 franchi ijor. 2, 28 2, 28 112 2, 27 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Angusta p. 100 florini corr. 1150                                                                      | Agie dei da 20 Carantani 25 1/2 a 25 1/4 26 25 1/4 a 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tisenuvi p. 300 lire muve piemontesi a 2 mesi . 146 3 4 - 145 1 4 Liverno p. 800 lire testane a 2 mesi | Sconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Londra p; 1, lira sterlina (a 2 mest                                                                   | EFFETTI PUBBLICI DEL REGNO LOMBARDO-VENETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Londra p; 1, hra sterima (a 3 mest   12, 17   12; 14   12; 12                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Milanu p. 300 L. A. a st mest                                                                          | VENEZIA 23 Gennajo 24 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marsigila p. 300 fratichi a 2 mest                                                                     | Prestito con gadimento 1. Giugno 82 1/2 Conv. Vigt. del Tenero gad. 1. Nov 70 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patigi p. 300 tranchi e 8 mest 158 147 1/4 136 3/4                                                     | Conv. Vigt. del Tesaro gad. 1. Nov.     79 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |